mente dalla Ditta.

A. Manzoni e C.

Udine, Via della Posta N. 7, Milano o suo succursali tutto. Conto Corrente con la Posta

Sabato 5 marzo 1910

## L'operosa seduta di ieri della Camera

Le tombole - La margarina - Le foreste Intermezzo disgustoso e clamoroso provocato dall'en, fabbricante di giacalto'i

(Servizio Stefant)

Le interrogazioni di Chiesa e Leali Roma, 4. — Pres. Marcora comunica una lettera di Nofri che eletto a Siena e a Torino dichiara di optare per Siena. Il quarto collegio di Torino si dichiara vacante.

Prudente sottosegretario alla guerra risponde a Chiesa Eugenio sui ritrovi d'una signora col generale Fecia di Cossato.

Dichiara che il ministro non crede opportuno rispondere all'interrogazione.

Chiesa protesta e viene richiamato.

Continuando nelle proteste il presidente sospende alle 14.20 la seduta.

Presidente riprende la seduta alle 14.40. Continuasi lo svolgimento delle interrogazioni.

Presidente annuncia una interrogazione di Leali sul contegno di alcuni generali che, dopo le esercitazioni sui quadri dell'armata al confine, ebbero dei rapporti amichevoli con persona straniera più volte sospettata di relazioni con governi esteri.

Prudente sente il dovere di dichiarare che egli, non deputato, viene alla
Camera per compiere il suo dovere,
rispettoso degli altri e sicuro d'essere
rispettato. Oggi si è inteso mancare
di rispetto. Respinge sdegnosamente le
ingiurie del Chiesa e dichiara di non
rispondere a Leali.

Leali dichiara di convertire l'interrogazione in interpellanza.

Pres. Avverte Leali che il regolamento non gli dà diritto di parlare ma presentare l'interpellanza, nel qual caso potrà anche provocare un voto della Camera. Dichiara a Prudente ch'egli richiamò l'interrogante quando usò frasi non parlamentari. Le sue parole non furono udite.

Chiesa per fatto personale dichiara di non aver creduto nè inteso sollevare pettegolezzi. Ricorda che anche recentemente la Camera ebbe ad occuparsi di

Non ha inteso di offendere l'esercito, anzi l'interrogazione fu mossa dallo zelo per gl'interessi dell'esercito e della difesa nazionale. Deplora il contegno di quei generali.

Pres. Avverte Chiesa che non può entrare in merito.

L'interrogazione è esaurita.

L'abuso delle tombole

Samoggia ed altri fanno invito al Governo di provvedere le esigenze delle opere pie coi mezzi del bilancio al fine di evitare l'abuso delle tombole e delle, lotterie.

Arlotta, ministro, risponde che il governo propone di mettere un freno all'abuso delle tombole. Promette di studiare il modo di provvedere ai bisogni delle opere pie.

Samoggia prende atto della diebiarazione.

La legge sulle Camera di Commercio Seguita la discussione della legge per il riordinamento delle Camere di commercio.

Pres ricorda che del progetto furono approvati tutti gli articoli meno quelli 16 e 21 che furono inviati agli utfici per la revisione.

Morpurgo annuncia il nuovo testo modificato dell'articolo 16 spiegando che sia tenuto conto degli emendamenti presentati.

Di Cesarò accetta la nuova formula dell'articolo che è approvato.

Morpurgo annuncia il nuovo testo concordato dell'articolo 21. E' approvato.

Mancini Camillo, domanda se in presenza della legge sia il caso di fare le elezioni parziali delle Camere di commercio in dicembre.

Luzzatti risponde che si riserva di studiare la questione.

La legge sulla margarina.

Si discute la legge per reprimere le frodi nella industria dei formaggi.

Sichel rileva l'importanza dell' industria del caseificio ella crisi che l' industria stessa attraversa, in conseguenza delle frodi che i fabbricanti commettono. Dichiara non voler ostacolare I formaggi margarinati. Chiede il impedisca la confusione fra questi e quelli originali.

Cottafavi si dichiara favorevole alla legge che tende combattere adulterazioni che danneggiano i produttori e l'consumatori. Soggiunge che il testo formulato dalle commissioni menoma l'efficacia della legge. Prega si ritorni al testo ministeriale.

Samoggia osserva che il disegno di legge non può spingersi fino al punto da rendere impossibile l'industria dei formaggi margarinati, perchè il succedaneo non ha maniera di sussistere se non imita il prodotto originale. Afferma che i formaggi margarinati sono sanissimi. Aggiunge che a meno di volerli sopprimere, bisogna consentire che abbiano l'apparenza conforme coi formaggi naturali. Si oppone per ciò gli emendamenti Sicgel.

Faelli si dichiara frvorevole a un sistema legislativo che punisca con maggior severità le adulterazioni a impedisca che si ingannino i consumatori faceado loro pagare come naturale un formaggio di margarina,

Bergamasco nota che l'industria dei margarinati non sarebbe di maniera impossibile ove si imponesse la forma cubica. Aggiunge che l'industria dei formaggi naturali troverebbe necessaria la difesa in una disposizione che imponga altri colori che in qualunque caso li faccia distinguere,

Luzzatti, ministro, non può consentire al rinvio chiesto da Faelli, desiderato da Samoggia. Afferma la necessità di distinguere il formaggio genuino da quello margarino. Prega perciò la commissione d'accettare la formola dell'art. 2 del disegno ministeriale. Si stabilisce in tal modo che il formaggio margarinato debba colorirsi esternamente con colori indelebili a con modalità da stabilirsi nel regolamento.

Si approva gli articoli 1, 2, con aggiunta del secondo comma al testo ministeriale. Si approvano sonza discussione gli articoli successivi.

Discussione del disegno di legge sui provvedimenti nell'amministrazione del demanio forestale.

Patrizi rileva l'importante qestione forestale.

Approva il disegno di legge su'la parte relativa all'insegnamento industriale che sarà questa la sola veramente efficace. Trova insufficiente la disposizione diretta a infrenare la distribuzione dei castagneti.

Afferma che il solo modo efficace per venire in aiuto dei silvicultori sarebbe stato quello d'istituire una banca forestale. Conclude affermando che la legge può dimostrare le buone intenzioni del ministro, ma che così com'è concepita, e se non è migliorata riescirà vana.

Il dazio sulle macchinette

Si vota a scrutinio la legge sulla tassa di fabbricazione dell'apparecchio d'accensione surroganti i fiammiferi; favorevole 194 contrari 65.

Concorso dello stato nella spesa per il monumento al generale Cialdini e ai prodi della battaglia di Castelfidardo fav. 115, contro 24. Il bilancio della finanza dal 1 luglio 1909 al 30 giugno 1910 fav. 206 contro 33. La Camera approva.

Un monito

Pres. Avverte non può considerarsi corretto sistema, altre volte censurato dal parlamento, quello nel quale si raccoglie numerose escrbitanti sottoscrizioni potendo ciò sembrare nei sottoscrittori l'impegno del voto o il tentativo di pressione sulle responsabilità del governo. Disporrà d'ora innanzi che sia pubblicata per ciascuna mozione solo le prime 10 firme regolamentari. Delle altre sarà preso nota e il segretario potrà rilasciare certificato a chi lor richiedesse.

Termina la seduta alle 18.30.

Particolari della pazzesca scenata

resoconto Stefani ci dà in succinto:

ll presidente scampanella vigorosamente e a gran voce tenta coprire
quella dell'on. Chiesa. Questi con voce
ormai rauca non recogliando l'invite

ormai rauca, non raccogliendo l'invito del presidente, ripete:

—E' una vergogna. Io a quel posto, come soldato, mi sarei vergognato di venire qui a compiere quest'atto vergognoso e vile. E' una vergogna; il paese non spende i suoi denari perchè

i generali abbiano a trescare con le spie. Manutengoli! Marcora (pallido, infuriato, battendo il campanello sul banco grida:) lo deploro altamente questo suo contegno, on Chiesa, e lo invito a spiegare

e a ritirare le sue parole.

Chiesa (con voce affannosa): Le spiego, le spiego on presidente. Mi scusi, ma è una vergogna, è una viltà.

Presidente — Ma basta, per Dio,

on. Chiesa, le impongo di tacere.

Chiesa. — Avete paura di farmi
parlare l' Proteggete anche voi queste
vergogne. Compare l'

I due questori della Camera, onorevole Podestà e on. Visocchi, e i deputati dell'Estrema che all'incidente sono
accorsi nell'aula e parecchi di altri
settori si aggruppano intorno all'on.
Chiesa, tentando di calmarlo e di trascinarlo giù dalla scaletta per condurlo fuori dell'aula, ma inutilmente.

Chiesa divincolandosi dalle braccia dei deputati che lo afferrano e gli si stringono intorno invitandolo a smetterla, grida col braccio teso verso il generale Prudente:

- Generale della Vedova allegra faccia di bronzo, non guardatemi, non dovete guardarmi in faccia; vergogna-

A quest'ultima ingiuria il presidente on. Marcora esce dai gangheri e urla verso l'on. Chiesa:

- Asino ! asino !

Chiesa non sente e continua ad inveire contro il Generale Prudente. Gli onorevoli Montemartini e Beltrami però che hanno sentito, gridano rivolti al presidente:

— Ma che asino! Non protegga lei queste vergogne, a si vergogni!

Chiesa Eugento (sempre urlando)

— A Milano c'è anche oggi la memoria di questa vergogna. Fecia di
Cossato e la Siemens alloggiavano allo
stesso albergo.

La seduta è sospesa

Il Presidente, dopo aver tentato un'ultima volta di far tacere l'on. Chiesa, si alza e sospende la seduta, ed esce indignato dall'aula dimenticando auche di coprirsi col trazionale cilindro.

Per un momento nell'aula ritorna il silenzio. Gli onorevoli Montemartini, Badaloni, Romussi, Bentini, Beltrami, Leali, Molina, Vicini, a Graziadei approfitano di questa sosta per tentare nuovamente di convincere l'on. Chiesa dopo qualche minuto, riprende lena, e ricomincia ad inveire contro il generale Prudente ripetendo:

- Faccia di bronzo, si rifluti di fare questo mestiere, se ne vada, se ne vada.

Finalmente i deputati che circondano l'on. Chiesa riescono a calmarlo, e l'on. Chiesa cade pesantemente a sedere, sul suo scanno, ansante e madido di sudore.

Alle 14.40 dopo venti minuti di assenza, il Presidente rientra nell'aula e sale alla Presidenza.

Nell'aula, ormai affoliata da oltre 150 deputati, si stabilisce un silenzio perfetto. Tutti attendono ansiosamente quello che dirà l'on. Marcora. Ma il Presidente, dopo aver scampanellato nervosamente, ordina che si continui nello svolgimento delle interrogazioni.

Così l'incidente si chiude.

Questo però ha un seguito nei corridoi della Camera. L'on. Morando che è nipote della duchessa Litta, incontra negli ambulatori l'on. Chiesa e gli domanda:

— E' vero che hai pronunciato il nome della duchessa Litta, facendo un paragone ingiurioso?

— La duchessa Litta risponde l'on.
Chiesa appartiene ormai alla storia.

— Bel coraggio replica l'on. Mo-

rando prendersela con una povera vecchia signora ammalata, tutta dedita alla beneficenza!

E Chiesa di rimando: — E' vecchia ma è stata anche giovane!

A queste parole l'on. Morando lascia andare all'on. Chiesa un sonoro ceffone che gli fa sanguinare il viso. L'on. Chiesa tenta di reagire ma l'on. Morando si è avventato contro graffiandolo e continuando a percuoterlo.

Sopraggionti numerosi deputati, dividono finalmente i contendenti, conducendo l'on. Chiesa nel corridoio verde.

I due duelli

Intanto si viene a sapere che il generale Prudente ha inviato all'on. Chiesa due padrini nelle persone dell'on. Di Saluzzo e del generale Pisteia. L'on. Chiesa ha nominato i suoi nelle persone degli on. Bissolati e Vicini.

A sna volta l'on. Chiesa ha anche inviato all'on. Morando due padrini nelle persone degli on. De Felice e Barzilai. L'on. Morando ha nominato suoi rappresententi il generale Mazzitelli, e l'on. Riccardo Luzzatto.

Intanto alla Camera lo svolgimento dell'ordine del giorno continua calmo e senza incidenti.

SENATO DEL REGNO
Roma, 4. — Si discute il bilancio

della pubblica istruzione. — Parlano lungamente D'Ancona, Veronese e Paternò.

Si proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina d'un questore: votanti 139, maggioranza 70: Sonnino Giorgio ebbe voti 72, Biscaretti, 62, Barracco Giovanni 2, altri voti dispersi, eletto Giorgio Sonnino.

Il colonnello Montanari assolto

Livorno, 3. — Il Comando della Divisinne Militare comunica oggi ufficialmente che il colonnello Montanari è siato assolto dal Consiglio di disciplina, il quale pure riconosceva che il colonnello aveva agito da soldato d'onore, Così è terminata la lunga odissea durata nove anni,

Il successo di Asquith

Londra, 4. (ore 23.10) — (Camera dei Comuni). Si discute in terza lettura il progetto autorizzante i prestiti temporanei.

Asquith Idichtara categoricamente che il Governo non può accettare la proposte secondo la quale la Camera dovrebbe adottare solamente gli articoli del bilancio autorizzanti gli incassi delle contribuzioni ed entrale, affinchè il Governo possa ottenere il danaro di cui può avere bisogno. Il Governo, dice Asquith, desidera d'adottore l'insieme del bilancio e non può consentire che se ne adotti solamente una parte.

La Camera votò all'unanimità il progetto relativo ai prestiti temporanei e all'ammortizzamento del prestito emesso durante guerra sud africana. La seduta è tolta.

La storica seduta di Atene. 
Atene, 4. (Camera) — L'aula e le

tribune sono gremite.

Il presidente del consiglio Dragumts presenta la mozione per la revisione della costituzione. Rileva la calma perfetta che regna nel paese. I capi del movimento 28 febbraio 1909 non ebbero mai l'intenzione d'attaccare la costituzione e la dinastia, desiderando soltanto di attuare le riforme interne. Anche il Governo riconobbe che la convocazione dell'assemblea è la sola via d'uscita. L'assemblea non si trasformerà in costituente; il popolo greco è fedele alle sue istituzioni liberali. Fa appello all'assemblea perchè approvi la mozione (applausi).

Dragumts annuncia poscia che l'assemblea si riunirà il 14 settembre.

Theotakis, uno dei leader dell'opposizione, dice che il paese deve rinnovare la sua vita politica; il popolo greco è fedelmente attaccato alla costituzione e mira soltanto a trasformarla, per renderla più atta a servire i suoi interessi ed aiutarlo a compiere la sua missione di pace e civiltà (applausi).

Mauromichalts e Petropaulis parlano contro la convocazione generale. Limbrysco attacca la lega militare. Rhallis dice che appena convocata l'assemblea migliorera l'esercito e la

l'assemblea migliorerà l'esercito e la marina. Indi si procede al voto della mozione

che è approvata con 150 voti contro 11.

Un'esplosione all'Alaska

Ventisei morti

New York, 4. — Un dispaccio da Alaska dice che avvenne un'esplosione nel deposito delle polveri della miniera di Trealwell. Si sarebbe constatato che 26 sono i morti. Il numero dei mancanti sarebbe di sessanta.

Il presidente del Brazile
Rio Ianeiro, 4. — I risultati delle

Rio Ianetro, 4. — I risultati delle elezioni presidenziali danno in seguito alle cifre a Defonseca 233.882 voti ad Barbera 126.692.

Una spia serba antrice del veneficio a Vienna?

Vienna, 4. — Il noto affare del tentato venesicio contro dei capitani di S. M. già più volte espostovi accenna ad assumere una piega eccezionale.

Si dice infatti che la polizia abbia arrestato a Zagabria una donna, certa Milicevich, che sarebbe una spia della Serbia, ed il cui passato è assai losco.

Ora si sospeita che costei sia l'autrice dell'ailentato con pillole di cianuro di potassio, perchè è accertato
che al momento critico, essa venne a
Vienna ed andò a Linz, cercando di
etrare in contatto con degli ufficiali
di Stato maggiore.

Il tenente Hofrichter sarebbe adunque innocente?!

Il figlio di Ras Maconnen

Addis abeba, 3 marzo. — Degiac figlio di Ras Maconnen fu nominato capo della provincia dell' Harrar. Tale nomina si consideri come una soddisfazione data al partito scioano.

Seattle, 4. (Stato di New-York) — In un vagone ritirato da sotto la valanga si sono trovate dieci persone tuttora vive.

#### La questione del Commissariati Veneti

Ci mandano da Padova 3:

Come vi informai giorni or sono al municipio di Padova il Sindaco di Adria cav. Silvagnini convocò i sindaci di Asiago, Chioggia, Cividale, Feltre, Pieve di Cadore e Tolmezzo per esplicare un'azione concorde onde far si che anche nel Veneto — come in tutte le provincie del Regno — sieno create delle sottoprefetture nei singoli capiluoghi di circondario.

Mediante Regio Decreto del 2 dicembre 1866 fu estesa alle provincie venete ed a quella di Mantova la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 e in via eccezionale fu desiderato che nelle provincie suddette perdurasse la circoscrizione dei distretti con relativi commissari, mentre nelle altre provincie del Regno (si avavano i circondari con a capo dei sottoprefetti.

Promulgata però la legge 30 dicembre 1888 n. 586, serie 3, l'art. 90 n. 8 della medesima concesse facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, «di provvedere alla mutazione dei Distretti delle provincie di Mantova e di Venezia in circondari, ed alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali».

Ora di tale faccità il Governo non ne fece mai uso, ed essa poi — notisi bene — trovasi richiamata anche all'art. 335 n. 2 dell'ultimo testo unico provinciale e comunale approvato con R. Decreto 21 maggio 1908.

Ora non si comprende come mai, nonostante il decorso di oltre venticinque anni, il Governo abbia trascurato di osservare tale disposizione di legge. Ora i sindaci sonnominati hanno deciso di far valere tali ragioni al nuovo Gabinetto riformatore onde faccia cessare un tale stato di cose non decorose per la nostra regione.

I sindaci hanno inoltre stabilito — dietro unanime votazione di un ordine del giorno — di provocare un voto dai rispettivi consigli comunali (e non perchè anche dagli altri consigli dei comuni interessati i) tendente ad ottenere dal Governo del Re la trasformazione degli attuali Commissariati in Sottoprefetture sollecitando l'appoggio dei Deputati e Senatori dei rispettivi collegi.

Quello che non si comprende si à come mai non si esplichi nello stesso tempo un'azione concorde per l'istituzione di sottoprefetture non sola negli attuali commissariati distrettuali ma bensi anche in altri centri importantissimi.

Noi speriamo dunque che i Comuni del Veneto ed i rispettivi rappresentanti parlamentari si adoperino per un lieto scioglimento di una questione tendente a ristabilire decoro ad illustri ed importanti cittadine ed a cancellare del tutto il ricordo di una obbobbriosa dominazione.

## IL FRUMENTO IN ITALI

(Nostra collaborazione)

IV. Per l'importanza dell'argomento traduciamo quanto scrive il Dèherein nel suo libro « Piante di grande cultura » (Parigi 1898 Giorgio Canè) pag. 47 e seguenti:

« He avuto nel 1885 la prova che la scelta della varietà esercita un' influenza decisiva sull'abbondanza del raccolto: persuaso, dopo quell'epoca nella quale prezzi erano scesi di molto, (quelli del frumento), che il solo mezzo di lottare vittoriosamente contro il loro avvilimento forse quello di aumentare il rendimento, cercai le varietà a paglia rigida capaci di sopportare delle forti concimazioni senza allettarsi e misi in confronto le varietà più rinomate per resistenza all'allettamento, cioè le varietà rosso di Scozia, a spiga quadra, Browick e Noè celeste; il rosso di Scozia non sopportò la concimazione eccessiva che avevo provveduta appunto per conoscere la resistenza di questa varietà; le altre varietà restarono in piedi, ma il rendimento fu assai diverso. tanto che la varietà a spiga quadra diede 40 quintali di grano per ettaro, la varietà Noè celeste non forni che 30 quintali; ora il comune, l'esposizione, la natura del suolo erano identici, la differenza era dunque dovuta esclusivamente alle varietà seminata. A questa stessa epoca un grande industriale del Passo di Calais il sig. Porion, appassionato per la cultura, persuaso come me che bisognava elevare il rendimento mi pregò di aiutarlo coi miei consigli; egli aveva come me riconosciuto i vantaggi della varietà a spiga quadra o di comune accordo portammo sopra questa tutti i nostri sforzi.

Essa è ammirabilmente adatta alla regione settentrionale a diede in questa epoca rendimenti che sembrano favolosi; si ottenne nel 1886 in varii appezzamenti superanti un ettaro oltre 45 quintali per ettaro.

« Questi risultati furono pubblicati; il sig. Porion pose in vendita la maggior parte del suo raccolto come grano da seme e per sapere se questa varietà sia capace di dare in terre meno fertili di quelle del Passo di Calais e sotto climi diversi raccolti così abbondanti, indirizziamo ai compratori del grano da seme un quistionario. Le risposte non si fecero attendere ; i risultati erano o sfavorevoli o peco vantaggiosi per la regione meridionale; nella Francia centrale erano migliori; nel Nord e al Passo di Calais si ottennero dalla varietà a spiga quadra risultati ammirabili, da 40 a 45 quintali per ettaro. L'inchiesta continuò nel 1888 e siccome l'annata fu un poco umida i risultati

furono nella regione meridionale e

a, a

lattie ita o

affit di wax a delalla delalla delalla

efficace

《太溪》

ilons oli p. quasso sceel-

posta.
rosno
jeti
i & O.
11
Pietra 91

A R E

NDOLE

75, francondita all'in 80 A. Man-3. Paolo, 11 centro, più vantaggiosi dell'anno precedente; gli agricoltori che nel centro della Francia posero la varietà a spiga quadra invece di altre, raccolsero 36 ettolitri in luogo di 27; nel Nord e nel Passo di Calais 48 ettolitri in luogo di 41; in numerose località si sorpassarono i 60 ettolitri per ettaro. La morte del sig. Porion avvenuta nel 1888 arrestò queste ricerche, ma quello che dopo appresi mi dimostrò che la varietà a spiga quadra è al suo posto nel Nord e Passo di Calais, dove continua a prosperare, essa riesce meno bene nelle regioni più calde. La sua maturazione è tardiva e coincide talvolta coi grandi calori cosicché avviene che il grano venga scottato e il granello rimanga piccolo, secco e di smercio difficile. Inoltre quando una varietà di grano è seminata sopra un terreno che non gli conviene, povero, con clima sfavorevole u s'impieghino come same i propri granelli raccolti anno per anno, la varietà perde le sue qualità intrinseche e si dice allora che il frumento degenera; nel 1894, annata eccellente. non ho ottenuto dalla varietà a spiga quadra, che coltivavo u Grignon dal 1885 senza rinnovare il seme, che 30 quintali, mentre un'altra varietà introdotta di recente, il frumento d'Australia, dava 39 quintali per ettaro. Malgrado che questa varietà fosso aristata, ciò che diminuiva la facilità di vendita della paglia, ne continuai durante questi ultimi anni la cultura, ma a partire dal 3. anno il rendimento si abbassò e constatai su questa varietà, ancor più rapidamente che su quella a spiga quadra, una rapida degenerazione. «La scelta giudiziosa della varietà

da seminare è una delle prime condizioni di riuscita e disgraziatamente questa scelta non ha una soluzione generale; una varietà che conviene a un certo terreno, non conviene al terreno prossimo; spetta all'agricoltore con ripetute osservazioni trovare il seme che offre sulla sua terra maggiori probabilità di riuscita. Quando una varietà non è del tutto appropriata al clima bisogna far rivenire il seme con frequenza dal luogo di origine». A. G. B.

Da TRICESIMO

La Società Operaia di Buia Ci scrivono in data 5: Domani domenica 6 corr: avremo fra noi ospiti graditissimi la Società Operaia, la Filarmonica e l'Unione Ciclistica di Buia... Arriveranno a Tricesimo alle ore

11 1 2 e saranno attesi da questa Società Operaia con banda e bandiera nella Piazzetta Tullio.

Verra offerto agli ospiti il vino bianco d'onore nella Sala Teatrale. Alla una e mezza alla «Stella

d'oro » seguirà il banchetto sociale. Alle ore quattro la banda di Tricesimo per onorare la presenza degli ospiti eseguira in Piazza Maggiore il seguente: programma:

1. BOUSA: Marcia L'Americana VERDI: Fantasia nell'op. Traviata FAHRBACH: Valser I mirit d'ore

VERDI: Atto III Ernani 5. TARDITI: Danza spannola L'Andalusa

Da GEMONA Arresti. Ci scrivono in data 4: Dovendo scontare 29 giorni di carcere nostri carabinieri arrestarono ieri a Peonis certo di Santolo Costantino d'anni 19.

Durante il tragitto il Di Santolo cercò diverse volte di fuggire.

Oggi comparve davanti il nostre Pretore per essere udito quale teste in una causa certo Forgiarini Giuseppe d'anni 59 oriundo di Gemona ed ora domiciliato a Montenars con una sbornia si potente che il Pretore giudicò essere più conveniente mandarlo a smaltirla in carcere che sentire la sua deposizione.

Da PALMAOVA

L'incendio di un fabbricate comunale. Ci scrivono 4: Vi mando alcuni particolari sull'incendio di ieri.

La nota ditta Chiozza, che ha fabbrica di sapone e amido a Cerviguano, dopo l'incendio del suo deposito di qui,

Giornale di Udine

# - Ult Oppill not nothing

ROMANZO

- Scusate, fece il giudice, voi non siete qui per fare delle domande ma per rispondere a quelle che vi vengono rivolte. E' certo che la parola d'onore che lega il detentore d'un segreto è un mezzo di difesa, ma gli accusati, a furia di servirsene l'hanno resa si banale e si comune che è diventata perfettamente inutile.

Il giudice vide Ettore Bertot aggrottare le sopracciglia quando quella parola « accusati » gli colpi l'orecchio.

- Gli accusati! fece, raddrizzandosi sulla sedia; sono dunque un accusato? La sua voce stridula, un po' strangolata, esprimeva abbastanza eloquen-

temente la rivolta del suo animo. - Non dico questo, fece il giudice

avvenuto circa due anni fa, aveva affitato il pianoterra e il secondo piano del «Teatro vecchio,» di proprietà municipale. Stanotte verso le 2 l'intero fabbricato s'incendiò, non si sa ancora

per quale causa. Accorsero subito sul luogo i soldati di fantoria e cavalleria e numerosi cittadini che riuscirono a isolare l'incendio, e perciò non furono chiamati i pompieri di Udine.

L'intero fabbricato andò distritto, non rimanendo in piedi che le mura. Andarono bruciati oltra 40 quintali di frumento rimasto invenduto nell'ultimo mercato.

Il danno complessivo supera le L. 50 mila, assicurate.

#### Da CODROIPO

Matualità sec! astica — Ferimento. Ci scrivono, 4: Domenica mattina alle 10 nel locale della scuola avrà luogo la prima riunione della Commissione per la mutualità scolastica,

Giovanni Frassinalde di Cittadella, alle dipendenze del sig. Venturini, si feri ad un piede mentre spaccava un pioppo nella località in Corno. Il medico Faleschini lo dichiarò guaribile fra 8 giorni.

Da PASIAN Schiavonesco

Conferenza. Ci scrivono 5: Ieri sera, il sig. Paoloni del segretariato del popolo, tenne una conferenza a questi emigranti. Il conferenziere in forma facile e piana, parlò a lungo sui danni e sui diritti spettanti a questa classe operaia. Alla fine fu applauditissimo.

#### Mentre gli emigranti rit rano all'estero

Intervista con l'ispettore del lavoro

 L'esodo degli emigranti è incominciato. Circa 10 mila operai italiani hanno ormai varcato i confini di Pontebba e di Cormons - ci diceva ieri un amico.

Domandamino notizie in proposito all'Ispettore del Lavoro - che ha già iniziato da qualche giorno i suoi viaggi d'ispezione sui treni - e ci confermò i dati del nostro amico, soggiungendoci che l'emigrazione cominciò ancora ai primi di febbraio. Soltanto ieri l'altro e ieri i treni di Pontebba trasportarono al confine oltre duemila operai. E dire che siamo appena ai primi di marzo e che l'esodo continua fino alla meta di maggio circa.

- Naturalmente donne e fanciulli in quantità?

- Non ancora veramente, e spero che la media sia ridotta di molto quest'anno, poiche gli emigranti furono avvertiti e con manifesti e con pubblicazioni e con avvertimenti da parte dell'autorità, che la vigilanza sarà molto più attiva che negli anni passati specialmente sui treni. Di più l'autorità prefettizia con opportuna e lodevole disposizione ha date ordine ai Commissari distrettuali di non rilasciare passaporti ai fanciulli d'età inferiore ai 15 anni.

Ottimo provvedimento.

- Si è già trovato il modo di deluderlo però.

- In che modo?

- In qualche comune gli emigranti - istruiti da persone più o meno interessate - sono ricorsi all'espediente di farsi rilasciare il passaporto per tutti i componenti la famiglia, sapendo che in quelle condizioni non può essere negato. Di tale passaporto se ne valgono poi per accompagnare all'estero i fanciulli, compresi fra le persone di famiglia inscritte.

L'autorità di p. s. che ha flutato la frode, ha domandato ai comuni garanzie in merito, rifiutando i passaporti per quelle famiglie che non le forni-

- Ma lei sa benissimo chi i genitori o altri cercano di far varcare i confini clandestinamente ai ragazzi.

- Pur troppo che lo so. E so anche che sovente i comuni cercano di favorire quest'emigrazione clandestina, rilasciando ai ragazzi certificati di buona condotta o altri attestati analoghi e anche libretti d'ammissione al lavoro privi di quelle garanzie volute in tono caimo, dico che voi avete il "desiderio di tenere per voi un segreto, e questa è tale pretesa che non posso.

ammettere. - Vi ripeto, signor giudice, che tale

segreto non è mio. - Non ci possono essere più segreti, qui. Siamo di fronte ad un assassinio. c'à da trovare un colpevole, e voi siete obbligato a rivelare alla giustizia tutto

— Ma se vi dessi la parola d'onore che questo segreto non ha nessun possibile legame coll assassinio colla morte . di d'Etry ? .

quello che sapete.

- Direi al mio scrivano di scrivere testualmente la vostra risposta, come già sta facendo, e continuerei ad interrogarvi precisamente perche mi parlate d'un segreto che vi è stato confidato, e che rifiutate, di farmi conoscere. Perchè riflutate, non è vero?

- Assolutamente. - Malgrado quello che vi ho detto ?

E' un avvertimento, capite ?! - Sl, malgrado questo avvertimento

- Badate l disse con dolcezza il giut

dalla legge. Ma tutti i ragazzi che non sono in perfetta regola coi documenti vengono fermati.

- Ne furono fermati già di questi? - Finora una decina: fanciulli e fanciulle, per opera dell'Ufficio di p. s. di Pontebba e mia. Le dirò poi che l'ufficio provinciale del Lavoro interessandosi vivamente della questione, non si è limitato all'opera del auo ispettore, ma è ricorso all'autorità del signor Prefetto Il quale, con vero entusiasmo umanitario, ha dato ordini sia all'Arma dei carabinieri che a quella di finanza di fermare ai confini fanciulli e donne minorenni sprovvisti di documenti e che cercassero di emigrare clandestinamente. So anzi che i relativi comandi hanno già fatto pervenire l'ordine permanente di servizio alle varie stazioni e ai vari distaccamenti. In questo modo speriamo di indurre tutte le persone di buon senso a non esporsi ad eventuali noie ed al caso a fermare tutti coloro che cercano di frodare una legge così umanitaria.

Certo non mancano le proteste e i ricorsi contro queste misure di rigore che tutti dobbiamo ricenoscere sante, proteste però che non verranno prese in considerazione. Si son fatte anche delle minaccie, ma sapremo premunirci. Sarà sempre ora di porre un argine a questa nostra vergogna.

Gli operai hanno sempre la scusa che conducono secoloro i figli per non lasciarli fare i vagabondi a casa. E' una scusa che ha un valore relativo, perchè è troppo noto invece che il motivo vero è l'ingordigia della speculazione a danno dei figli.

Se i genitori fossero compresi della loro missione di padri e di educatori, anzichè cercare di portare all'estero i figli è adibirli nelle fornaci e nei lavori di facchinaggio, farebbero il possibile di trovar loro un posto in patria per adibirli all'apprendisaggio di un mestiere.

Non occorrono dimostrazioni per capire l'utilità che ne deriverebbe ai fanciulli con la conoscenza d'un mestiere. Ma si antepone il benessere futuro al misero guadagno di due - tre anni, cioè alla miseria di due-trecento lire in futto. Un operaio, padrone d'un mestiere qualsiasi oggi può guadagnare dalle 4 alle 7 lire al giorno; nelle fornaci e nei lavori di facchinaggio gli operai non guadagneranno mai più di 34 lire al massimo, assoggettati alle più dure fatiche fluo all'esaurimento.

Queste ragioni sono da inculcare nella mente dei nostri emigranti. Un breve commento

A questa intervista vogliamo ag-

giungere qualche parola.

Da quanti anni le nostre associazioni - prima con grande slancio la Dante Alighieri - non invocavano severi provvedimenti per impedire lo sfruttamento dei ragazzi da parte dei genitori e dei parenti, nei quali l'avidità dei piccolo subito guadagno ha fatto (e fa ogni sentimento e rende codardi e figlioli nessuna.

Questo, o giovani umanitari sarebbe il tema nobile e fecondo di propaganda; qui deve farni sentire sopratutto l'influenza dei preti. Qui prima che nelle questioni politiche. Qui i proprietari, i sindaci, tutti quanti hanno e sanno qualche cosa dovrebbero far sentire la loro voce onesta e schietta.

autorità locali il beneficio della difesa della stirpe e della civiltà: il governo ha troppe leggi da far rispettare perchè possa badare seriamente a quella che riguarda l'emigrazione. E l'istituzione di questo ispettorato provinciale che inaugura il periodo di sorveglianza vera ed effettiva. Finora essa da buoni risultati ; ma l'opera è vasta complessa e difficile - e richiederà intelligenze e coscienze più numerose per compierla?

Confidiamo che ciò avvenga interamente, per opera di tutti, coadiuvati e sorretti dalle autorità governative che ci piace di vedere di nuovo più vigilanti.

9 alle 12 il poligono di Porta Venezia resterà aperto ai soci per eseguirvi le lezioni regolamentari.

ancora largamente pur troppo) tacere stupidi! Quando costoro affidano la loro prole non sviluppata - sotto ai quindici o quattordici anni - all' impresario che la sottoporià a fatiche eccessive, non pensano che essi invece d'un uomo robusto e capace lavoratore fanno crescere un essere meschino, che produrrà la metàmeno un terzo, degli altri. Mon pensano che con le loro bestie da fatica non farebbero mai altrettanto, sottoponendole prima del tempo a lavori impari, tali da impedire il loro ulteriore vigoroso sviluppo. Per le bestie si, hanno pietà - per i

Bisogna invocare dai privati, dalle

Tiro a seguo. Domani dalle ore

Nelle sole domeniche del periodo di febbraio e marzo apposito incaricato dalla spett. Esattoria ritirera nei locali del Campo di Tiro le tasse annuali del corrente anno.

Come si è svolta la prima udienza fischia e applaude

L'arrivo degli imputati Abbiamo da Venezia, 4:

Nicola Naumov, Maria Nicolaievna Tarnovsky, l'avv. Donato Prilukoff e la cameriera Casimira Perier sono comparsi stamane innanzi ai giurati di Venezia, il primo quale imputato di omicidio commesso il 4 settembre 1907 nella nostra città nella persona del conte. Paolo Kamarovosky, la seconda como: ispiratrice e mandante in tale delitto; gli ultimi due quali complici necessarii.

Alle otto del mattino di ieri giunsèro al Palazzo di Giustizia dei drapelli di carabinieri e guardie di P. S. ed un plotone del 71. fanteria.

L'ingresso principale del palazzo di Giustizia era tenuto sgombro dai soldati ; la riva a lo specchio d'acqua di fronte erano sotto la sorveglianza dei vigili al fuoco.

Alle 8.25 una nera gondola si profila di sotto al ponte di Rialto; è quella della Perier. Poi un'altra gondola aprnre sotto le arcate dello storico ponte; e quella della Tarnovsky, Quando essa scende dalla gondola e sale la riva con passo snello, la folla che attende, l'accoglie con sonori fischi.

dice, malgrado il suo volto andasse perdendo l'amabilità di cui si era sul principio mascherato.

Lo scrivano alzo la testa. Sentiva che erano arrivati al momento supremo. Lo sguardo del giudice istruttore s'immergeva negli occhi di Bertot, mentre in tono lento lasciava cadere queste parole i

--- Ricordate di essere stato veduto dalla portinaia nel momento istesso in cui d'Etry, ritto dinanzi a voi, vi mostrava dei valori nella sua cassaforte aperta ?

Ettore Bertot rimase un momento silenzioso prima di rispondere, come se avesse misurata tutta la portata di quelle parole, come so, avendo pesata la domanda, avesse cercato di sapere fino a qual punto il giudice voleva spingere l'indagine.

Questo silenzio corto e penoso era drammatico, ed il giudice conosceva bene quel minuto d'angoscia in cui l'interrogato sente come juna corda avvolgerrsegli attorno il collo.

In tutti gli interrogatori c'è un

Nella sala delle Assise

e l'avv. Prilucoff.

Nell'aula delle Assise il pubblico cosmopolita attende con ansia l'apparire degli imputati. La folla è composta in maggior parte di signori russi e tedeschi e da parecchie signore. C'è anche il padre di Naumov.

Un quarto d'ora dopo arrivano in

due gondole separate Nicola Naumov

I posti riservati alla stampa sono affoliati da una legione di corrispondenti. Vi sono i rappresentanti di 19 giornali italiani e di otto grandi periodici russi. Inoltre sono presenti corrispondenti di numerosi giornali austriaci, tedeschi, francesi e inglesi.

Entrano gli imputati Alla 10.35 si fa nell'aula un grandissimo silenzio.

Pochi secondi dopo, preceduta da un maresciallo dei carabinieri, entra nella gabbia la Elisa Perier vestita modesta-

Qualche minuto dopo entra la Maria Nicolaievna Tarnovsky a passo fermo ma lento. Veste elegantemente di nero cen boa pure nero; il cappello di feltro a larghe tese è del medesimo colore : unica nota distinta, una cravatta bianca elegantemente annodata al collo.

- Ricordo benissimo di avere veduta una persona che non conoscevo entrare nella camera dove io mi trovavo con d'Etry; rispose finalmente

istante tragico.

- Una persona che non conoscevate? Oh! la conoscevate benissimo, poiche più di una volta le avevate domandato se d'Etry era in casa. Questa persona è la signora Govrette, la cui deposizione è formale !

- E che cosa dice la deposizione formale della signora Govrette? Il giudice istruttore prese una cartà

sulla tavola e lesse:

... « Quando sono entrata il signor d'Etry si teneva ritto avanti alla cassa ed ho osservato che l'individuo di cui ho parlato (l'individuo siete voi e la signora Govrette non vi designa diversamente) l'individuo di cui bo parlato, lanciava su quei valori spiegati uno sguardo che mi ha fatto sudar freddo. E pensai: Colui ha tutta

l'aria di meditare un brutto colpo! - Sarebbe a dire, fece bruscamente

Poco dopo entra l'avv. Donato Pri- . luhoff; a vestito di nero con soprabito color fantasia.

Passano ancora due o tre minuti: quiudi entra Nicola Naumov, fisica. mente disfatto. E' vestito comple. tamente di nero, senza soprabito; ha il viso rasato, i capelli pure accuratamente rasati.

Naumov siede al lato opposto di Priluhoff, sopra la contessa Tarnovsky.

L'udienza è aperta Alle 10.40 entra il presidente cav. Fusinato, e l'ufficiale giudiziario dichiara aperta l'udienza.

L'avy. Carnelutti dichiara che nelle sue funzioni di P. C. è assistito dall'avv. Feder.

Il Pres. dice: - Domando a Nicola Nanmoy se comprende l'italiano, se lo parla, e se intende rendere il suo interrogatorio in italiano.

Naumov con voce debole dice: Sissignore.

Pres. La stessa domanda faccio a Prilukoff. Prilukoff: Sissignore.

Pres. Eguale domanda alla Tarnovsky, La Parnovski si alza e dice: sl. Pres. E voi Perier? Perrier. Sissignore.

Il Pres. domanda quindi le genera.

lità agli imputati. Un ammonimento

Nel pubblico le parole pronunciate dagli imputati suscitano qualche commento, per cni il presidente con piglio severo dice:

- Si ricordino signori che sono alla Corte d'Assise, non nella via e un teatro. Qui non si deve venire per appagare una curiosità, che non apparisce in nessun modo lodevole.

La Giuria

Venne quindi cosi costituita la giuria. Giurati supplenti : Velluti G. B. e Marcosanti Luciano.

Giurati effettivi: Camozzo Gerardo. Munari Antonio, Polcenigo co. Piero, Carnio Giovanni, Ferrari Enrico, Gardin Silvio, Toffoli G. B., Zenoni ing, Ermenegildo, Cavallini Sebastiano, Co. lonello Luigi, Morosini Antonio, Serafini Bernardo.

Quest'ultimo risulterebbe capo della giuria; ma riflutandosi egli a tale mansione, dagli stessi giurati venne eletto per acclamazione il signor Sebastiano Cavallini. Il P. M. Randi si congratula col

Presidente per la sua promozione, e a lui si assecia a nome della curia l'avv. Diena.

Il Presidente ringrazia commosso. Sono le 11 1/2 e l'udienza è rimessa alie 14.

Gli Accusati escono dalla gabbia nell'ordine in cui sono entrati. (Udienza pomeridiana)

L'udienza pomeridiana comincia alle 14.18.

Nell. gabbia entra prima la Perier che ha cambiato il cappello. Subito dopo entra la Tarnovshy la quale apparve calmissima ed appena seduta ha un breve colloquio col suo difensore on. Vecchini.

Entrono quindi il Priluhoff e il Nau-

Aperta l'udienza il presidente, non essendovi alcuna opposizione delle parti da atto della costituzione di parte ci-

Il presidente ordina quindi al cancelliere di dare lettura della sentenza della Sezione d'accusa, la quale rimanda gli imputati al giudizio della Corte d'Assise facendo loro i seguenti capi d'imputazione:

Il Naumov: a di avere il 4 settembre 1907 a Venezia ucciso con premeditazione, mediante colpi di rivoltella il co. Kamarovski,

b. di avere nelle stesse circostanze di luogo e di tempo portata fuori una rivoltella senza licenza.

La Tarnoviky e il Prilukoff di correità in detto reato, onde così per lire di una assicurazione fatta sulla propria vita del co. Kamarovsky, di avere indetto il Naumov ad uccidere quest'ultimo. La Perier è imputata di complicità per avere rafforzata nel Naumov l'intenzione omicida.

Bertot, dopo aver ascoltato colle 80. praciglie aggrottate, che la signora Govrette, all'occorenza, sarebbe pronts ad accusarmi di avere assassinato d'Etry ?

- Andate a vapore, preprio a va pore! La signora Govrette nulla ha detto precisamente di questo.

Ella è stata soltanto sorpresa (sor presa e spaventata) dell'espressione del vostro sguardo, gettato sulle azioni, sulle obbligazioni e sui valori che d'Etry aveva in cassa.

- E questi valori, domando ansio samente Bertot, sono stati rubati i - Ah! questo non ci è noto! Non

ne sappiamo nulla. E il giudice sorrideva. Indi aggiunse: - E' stata trovata nella cassa di d'Etry una somma di circa quattrocento e sessantamila franchi, in obbligazioni della città di Parigi, in azioni della So cietà delle miniere, in titoli di rendita nominativi ma nulla prova che quella cassaforte, prima dell'assassinio della vittima non abbia contenuto più di quattrocento e sessantamila frauchi.

(Continua)

La senter espone qui avvenuti in Nella sen dipinta com zante vers piaceri e c Il Priluk nista che g spendeva p tuto.

La Perie sapeva gus la fiduccia facendo pe teva perfin La lettu fino alle 1 liere inizia atto d'acci presso la Questa L'ı

Prima che scend dola. La ormeggian prorompe mazione i viene sect strazione ultimo ap due carab al suo in La Viene prima di

> Ha de zione ge retto del

alle 7.43

Pontebb

la Carni

terza ci

nostra s

gli imput

sore della

incidente

venga ri

tima sus

Ha ap tassa su Ha de compost Marco cav. G. rico Va ing. Pli

condizio

di riferi menti. Decisa non fu dire, un dalle op Ieri mai

e morto

si erano

L'on.

e col a sindaco. missione dove co Fu inter quale fa ministra: material che cat le domar state ac giuste. Le de sero di

a ripren

Ci vie

fatto.

Le o telai), cl tura udi: gioranza gioranza nile udi rivolser per mez mazioui. compagi il lavor non ver fissati i

> Dove s Il Ga con il riamente lazzo (S missioni piano. L' Uff

Anagraf occupati hico, ind L' Uff nella cas L'Uff

angolo v del Cast le Pomy denze

La sentenza della sezione d'accusa espone quindi i fatti come risultano avvenuti in seguito all'istruttoria.

Pri.

rabito

inuti :

fisica.

mple.

0; ha

urata-

di Pri-

Cav.

io di-

ellen e

o dal-

Nicola

se lo

suo in-

: Sis-

ccio H

novsky.

genera.

unciate

ae com.

n piglio

ono alla

un tea-

r appa-

pparisce

giuria.

G. B. 6

erardo,

. Piero,

co, Gar

oni ing,

ano, Co-

nio, Se-

po della

n tale

i venne

gnor Se-

tula col

e, enoize

la curia

m 0980.

rimessa

gabbia

ncia aile

a Perier 📑

. Subite

quale ap. 🍴

eduta ha

difensore

a il Nau-

nte, non

lelie parti |

parte ci-

al can-

sentenza

zio della

4 settem.

con pre-

di rivol-

rcostanze

fuori una

ff di cor-

cosi per

atta sulla

covsky, di

uccidere

aputata di

rzata nel

colle so-

a signora

be pronta

assassinato

nulla ha

resa (sor-

essione del

lle azioni,

alori che

ndo ansio

noto! Non

aggiunse:

a di d'Etry

rocento 6

bbligazioni

i della So

di rendita

che quella

sinio della 🔏

oiù di quat-

ontinua)

chi.

ubati ?

seguenti "

quale ri-

sky.

Nella sentenza la Tarnovsky viene dipinta come donna dominatrice, sprezzante verso gli inferiori, dedita ai piaceri e che spendeva moltissimo.

Il Prilukoff invece era un professionista che guadagnava molto ma che spendeva più di quel che avrebbe potuto.

La Perier à donna scaltrissima che sapeva guadagnarsi la benevolenza e la fiduccia della Tarnovsky la quale, facendo per lei una eccezione l'ammetteva perfino alla propria mensa.

La lettura di questo documento dura fino alle 15.35. Dopo di che il cancelliere inizia la lettura del lunghissimo atto d'accusa del Procuratore del Re presso la corte d'Appello. Questa lettura dura fino alle 17.

L'uscita degli imputati Prima a comparire è la Tarnowski che scende frettolosamente nella gondola. La folla assiepata sulle gondole ormeggianti al traghetto e sulla riva prorompe in fischi ed in qualche esclamazione ironica. Anche la Perrier che viene seconda è oggetto di una dimostrazione ostile. Terzo è Prilukoff e da ultimo apparve Naumov, sorretto da due carabinieri. Si ode qualche applauso al suo indirizzo.

La legittima suspicione

Viene confermata la notizia che, prima di iniziare l'interrogatorio degli imputati, l'avvocato Diena, difensore della Tarnovsky, solleverà formale incidente chiedendo che il processo venga rinviato ad altra sede per legittima suspicione.

Giunta comunale (Seduta del 4 marzo 1910) La III classe nei diretti

Ha deliberato di chiedere alla Dirazione generale delle ferrovie che al diretto del mattino che arriva a Udine alle 7.43 sia mantenuto se non fino a Pontebba, almeno fino alla stazione per la Carnia, il servizio delle vetture di terza classe, che ora si arresta alla nostra stazione.

Tassazione

Ha approvato il ruolo principale della tassa suini per l'anno 1910.

Per la sala dell'Ajace

Ha demandato ad una Commissione composta dei signori architetto cav. Marco Ongaro di Venezia, ing. uff. cav. G. B. Cantarutti, ing. cav. Odorico Valussi, ing. Lorenzo De Toni, ing. Plinio Polverosi, di constatare le condizioni statiche della Sala Aiace e di riferire poi conseguenti provvedimenti.

#### Lo sciopero della tessitrici morto sul nascere

Decisamente quello delle tessitrici non fu che uno sciopero per modo di dire, nna giornata di vacanza presasi dalle operaie per godersi un po' di sole. Ieri mattina nacque, ieri sera era bello e morto.

L'on. Girardini, dal quale le operaie si erano recate promise il suo appoggio e col suo anche l'interesamento del sindaco. Infatti ieri alle due una commissione d'operaie si recò in municipio dove confert col sindaco e col deputato. Fu interrogato anche l'avv. Cappellani quale facente parte delConsiglio d'amministrazione, el egli dimostrò che il materiale di lavorazione era tutt'altro che cattivo e diede assicurazione che le domande delle lavoratrici sarebbero state accolte in quanto fossero state giuste.

Le delegate delle operaie si persuasero di ciò ed indussero le compagne a riprendere il lavoro ciò che oggi fu

Ci viene comunicato:

Le operaie (appartenenti al riparto telai), che scioperarono ieri alla Tessitura udinese non sono, nella loro maggioranza, organizzate: solo una maggioranza à iscritta al Patronato femminile udinese. Le tessitrici iscritte si rivolsero alla presidenza del Patronato. per mezzo della quale ottennero informazioni tranquillanti per sè e per le compagne e stabilirono di riprendere il lavoro; sicure che multe ingiuste non verranno inflitte e che saranno fissati i migliori salari possibili.

### Dove sono gli uffici del comune

Il Gabinetto del Sindaco, la Giunta, con il segretario generale provvisoriamente nelle sale superiori del Palazzo (Sala del Consiglio, delle Commissioni ecc., dopo in Castello al II.

L'Ufficio demografico (Stato Civile, Anagrafe ecc., per ora nei locali già occupati nel Palazzo dell'Ufficio tecnico, indi in Castello, a pepiano.

L'Ussicio di ragioneria per ora nella casa occupata dal sig. Petoello, angolo via Rialto, indi al terzo piano del Castello.

L'Ufficio sanitario, l'Economato e le Pompe funebri restano nelle residenze attuali fino a che pronto sarà

il locale (I piano) loro stabilito in Ca-

L'Ufficio tecnico Municipale e la Directone della Scuole sono già trasferiti in Castello, nel locale già adibito alla Camera del Lavoro.

L'ufficio dei Legatt del Comune in via dei teatri angolo piazza XX settembre. La Direzione dei Dazi venue tra

sferita in via delle Carceri. Il Deposito dei Civici Pompieri in via dei teatri, locali della Corte d'Assise. L'associazione Agraria friulana in

via Poscolle, palazzo proprio. La Posta telefonica pubblica in via Nicolò Lionello, cortile del caffè della Nave.

La Direzione dei telefont, in Riva Castello n. 1.

Funebri. Alle ore 15.30 circa di ieri ebbe luogo il funebre accompagnamento del giovane Annesi, che mercoledì sera fini miseramente i suoi giorni. Il feretro era seguito da un lungo stuolo di amici e conoscenti, in maggioranza impiegati ferroviari. A Porta Villalta parlarono commossi, dandogli l'ultimo saluto, l'impiegato ferroviario Giacomelli e l'ing. Galli. La salma venne provvisoriamente deposta nella cappella mortuaria del Cimitero, e sarà poi trasportata a Verona. - Ieri sono giunti da Roma i genitori del suicida.

Vagabondi fatti sloggiare. Ieri fu fatta sloggiare dai prati della Rotonda dove aveva fissata la sua carovana una famiglia di quei girovaghi casertani che erano stati notati a vendere cestelli di vimini ed a questuare in

Ricreatorie Carlo Facci. Orario programma fissato per domenica 6 corrente dalle ore 13 12 alle 16 12: Lezione di musica, Esercizi di tiro al flobert. Distribuzione dei premi ai vincitori della gara al football. Giuochi soliti all'aperto.

Congresso degli emigranti. Ricordiamo che domani alle 10, a Venzone, ha luogo il Congresso degli emigranti friulani, rimandato domenica scorsa causa il tempo.

Circa una denuucia per furti alla stazione ferroviaria di Spilimbergo. Il nostro Tiflis ci scrive per far sapere, non essere egli l'autore della corrisdondenza comparsa ieri su questo giornale riguardante i furti che si dicono avvenuti nel magazzino della stazione ferroviaria, del furto di 500 lire a danno di certo Ceconi Luigi di Vito d'Asio e la denuncia di due facchini. Lo stesso Tiflis ci scrive anche che avendo assunte informazioni presso il capostazione gli risulta non essere affatto veri i pretesi furti cui accenna la corrispondenza di ieri e che perciò nessuna denuncia venne sporta contro nessun facchino. Delle 500 lire del Cecconi non si tratta di furto bensi di smarrimento, a di questo il nostro giornale ebbe a far cenno giorni fa.

Programma musicale da eseguirsi domani dalla banda del 79º fanteria sotto la loggia municipale dalle ore 16.30 alle 18:

1. STRAUSS: Marcia Primavera scapi-

2. MASCAGNI: Intermezze L'amico Fritz 3. WALDTEUFEL: Valzer Tretres Iolie 4. BOITO: Fantasmagoria Parte I. Me-

5. STRAUSS: Fantasia Sogno d'un valzer 6. FANNA: Polka Volontari ciclisti

La marcia della Cooperazione. Ricordiamo che domani sera alle ore 20.30 al Teatro Minerva avrá luego la conferenza dell'on. Cabrini sul tema « La marcia della Cooperazione»: Ingresso libero.

Caduta senza conseguenze. Il ben noto sportsman udinese, sig. Giorgio Pontoni, ierlaltro mentre transitava per via Felice Cavallotti, sopra una charrette-domatrice guidata dal co. Carlo di Prampero, per uno scarto improvviso del cavallo, cadde dal veicolo dalla parte posteriore. Fortunatamente non ebbe a soffrire alcuna lesione, poichè, rialzatosi, risali subito sulla charretta. Le nostre congratulazioni all'amico ed allo sportsman.

Disertori. Questa mattina furono accompagnati alla nostra questura certi Antonio Haas soldato del 217 fanteria austriaca di stanza a Cormons, a Giuseppe Schule soldato nello stesso reggimento, i quali dichiararono d'aver disertato. Furono trattenuti in attesa d'informazioni.

Esanofele rimedio sicuro contro l'infezione malarica. Felice Bisleri, Milano.

#### ULTIME NOTIZIE

Quattro neo-senatori che non saranno convalidati

Roma, 4. — I nuovi senatori cni la commissione rifluterebbe la convalidazione sarebbero, quanto si dice, quattro: l'on. Scaramella, il prof. di diritto pubblico Fiore, il barone Manno della consulta araldica ed il marchese del

Carretto sindaco di Napoli. Negata autorizazzione a procedera contre Pedrosca

Roma, 4. - La commissione parlamentare incaricata di esaminare la domanda di autorizzazione a procedere

contro l'on Podrecca per offese al sommo Pontesice ha deliberato di proporre che sia negata la chiesta autorizzazione, con quattro voti contre due. La commissione ha nominato relatore l'on. Muratori, con l'incarico di negare l'autoorizzazione a procedere.

# Mercati d'oggi

| Cereali<br>Granoturco  | da L. | 18,— a 15<br>11.50 n 18,1 |
|------------------------|-------|---------------------------|
| Cinquantino<br>Sementi | 11    | al chilogr. 95 n 1.       |
| Trifoglio<br>Altissima | 7)    | 1.30 n                    |
| Fieno                  | 33    | ,80 n                     |

Dott. I. Furlani, Direttore Glavanni Kinighini, gersute responsabile

#### Si credeva che ella morisse grazie alle Pillole Pink sta bene

La Signorina Nobile Genoveffa, Sarta, Via Chiosi n. 8, a Gorgonzola (Milano), c'informa in questi termini della sua notevole guarigione mediante le Pillele Pink:



Sig.na Nobile Genoveffa (Fot. Roselli, Milano).

" Bono stata recentamente guarita dalle vostre ottime Pillole, e, a guarigione completa, quando cioè i misi parenti ed i miei amici, hanno visto che non vi era più nessun pericolo, non mi hanno nascosto d'aver creduto di vedermi morire di consunzione. Infatti, sono stata ben malata e non sono punto sorpresa di constature che tutti i medicamenti. all'infuori delle Pillole Pink non abbiano potuto far nulla per me. Ero in uno stato di spossamento impossibile a descriversi e da due anni trascinavo un'esistenza lamentevole. Ero pallida come una morta, non mi era possibile di tenermi in piedi nè di fare un movimento senza che qualcuno mi sostenesse. Avevo sempre qualche malessere: palpitazioni, emicranie, vertigini, abbarbagliamenti, e l'anemia aveva perfino colpito il mio cervello poichè avevo perduta la memoria.

Ebbene, le Pillole Pink abbero ragione di tutto questo male, mentre gli altri rimedi non avevano potuto far nulla. Vi lascio pensare se la mia guarigione ha fatto rumore. Tutti i malati, fra i nostri conoscenti — e suno molti — vegliono provare le Pillole Pink, ed io sono naturalmente la prima ad esortarli n.

Ecco dunque, una volta di più, una persona assolutamente condaunata, che ha già un piede nella fossa e che viene salvata dalle Pillole Pink. L'impareggiabile potenza delle Pillole Pink vien dunque ancora una volta dimostrata. Coloro che trascurano le Pillole Pink nella cura delle malattie derivanti dalla povertà del sangue a dalla debolezza del sistema nervoso, sono danque colpevoli verso sè gtessi e colpevoli verso coloro di cui hanno la cura. Non è certo al momento in cui si è travolti dalla malattia verso la morte che è il caso di perdere tempo a fare prove ed esperienze.

Le Pillole Pink sono il rigeneratore, il tonico più potente. Convengono a tutti i temperamenti e sono buone a tutte le età. Perchè trascurare questo mezzo superiore per guarirai?

Sono in vendita in tatto le farmacie ed al deposito, A. Merenda, 6, Via Ario sto, Milano, L. 3,50 la scatola, L. 18 le sei scatole franco.

Un medico addetto alla Casa risponde gratis a tutte le domande di consulto.

#### B. CAPELLARI e C. Fornaci Udine-Manzano

Società in accomandita per azioni

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 13 Marzo 1910 alle ore 10, press : la Banca di Udine. per trattare il seguente

Ordina del giorno I. Relazione del Gerente.

2. Relazione dei Sindaci. 3. Discussione ed approvazione del bilancio per l'esercizio 1909 e riparto degli

4. Proposte relative alla costrazione di nuove case d'abitazione. 5. Retribuzione dei Sindaci per l'eser-

cizio 1910. 6. Nomina dei sindaci effettivi e sup-

plenti. A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale avranuo diritto d'intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno nel

giorno prima di quello fissato per l'assembles, abbiano depositato le loro azioni, presso la Banca di Udine. Non intervenendo personalmente l'azio-

nista potrà farsi rappresentare da altro azionista mediante delega scritta. In case andasse deserta l'assemblea per

mancanza di numero legale, s'intende fissata la riconvocazione per il seguente giorno 14 Marzo 1910 nello stesso locale alle ore 16.

Udine, 1 marzo 1910. Il Gerente BORTOLO CAPELLARI

La FABBRICA MOBILI e serramenti Sello Giovanni di Dom.co

HA TRASPORTATO

il proprio Laboratorio in Via della Vigna (Porta Cussignacco) stabile proprio, fornendo il nuovo locale di macchine perfezionate per la lavorazione Telefono 3-79 del legno.

## MALATTIE DEI POLMONI E DEL CUORE

Cure moderne, razionali, a base di Terapia Fisica e, quindi, di efficacia assoluta nell' latituto Aero - Elettroterapico di Torino, unico in Europa, fondato (nel 1892) a diretto dallo Specialista dott. L. GUIDO SCARPA, Direttore della Sezione a Malattie di Petto » nel Policlinico Generale.

Guarigione dell'Enfisema Polmonare a dell'Asma, dei postumi di Influenza; guarigione della Tubercolosi Polmonare in 1º stadio a delle Plauriti con un nuovo metodo proprio fisio-meccanico brevettato che permette agli informi di curarsi a casa propria rimanendo

sotto la sorveglianza del proprio medico. Risultati ottimi, non raggiungibili con qualunque altra cura, anche nelle tubercolosi avanzate e nella stessa vera tisi polmonare come pure in tutte le Malattie dell'Apparato Circolatorie (Vizii valvolari, Arteriosclerosi, Ansurismi, Neprosi del cuore, ecc:

Consultazioni tutti i giorni dalle 15 alle 17. Giovedì e Domenica, dalle 17 alle 19, Consultazioni a tariffa ridotta per i signori Maestri, Maestre, Sottufficiali, piccoli Esercenti, Operai e loro famiglie, cui si concedono le oure a tariffa ridottissima, cioè contro rimborso dei soli 3,5 delle spese vive di costo.

Chiedero opuscoli e schiarimenti che ni inviano gratis.



# CASA di CURA

- da Tavola

del d.r prof. G. Calligaris Docente di Neuropatologia nella R. Università di Roma UDINE

Piazzale 26 Luglio - Telefono 338 Consultazioni private tutti i giorni eccettuati i festivi, ore 10-12

Ambulatorio per i soli poveri (gratuito) Martedì e Venerdi, ore 14-15

## Pasqua

acquistate confeiture e cioccolato dal deposito

FONGARO

Via Posta - Palazzo Banca Popolare

## NEVRASTENIA MALATTIE FUNZIONALI

delle STOMACO : dell' INTESTINO (Inappetenza, nausea, dolori di stomaco, digestioni difficili, crampi intestinali,

stitichessa, ecc.). DOTT. U. DIUUIIII alto anaho-in UDINE - Via Grazzano, 29 - UDINE

## Pomata Manfredi

Infallibile nella guarigione delle: Ragadi, Piaghe, Screpolature della Pelle, Escoriazioni, Geloni esulcerati, scottature, ecc.

Oltre vent'anni di incontrastato successo Prezzo del vasetto L. 1.20

Concessionari esclusivi per l'Italia per l' Estero: A. Manzoni e C., Milano-Roma-Genova.

# per le malattie di

Orecchio del cav. dott. Zapparoli

specialista (approvata son decrete della fi, Prefettera) Udine, VIA AQUILEIA, 86 Visite tutti i giormi Camere gratuite per malati pereri Telefono 517

# LIQUIDAZIONE

La Ditta sottoscritta non intendendo di tenere più gli articoli: maglie, calze, mutande, cravatte, bretelle, plaid, camicie bianche e colorate, colli, polsi, ecc., apre dal 1 al 15 marzo in Via Manin una liquidazione a prezzi di forte ribasso. Nel frattempo liquida le stoffe d'inverno, impermeabili per fine stagione. Prezzi fissi, e pronta cassa-Sartoria all'. Eleganza > GAUDIO L.



Antica Ditta GODIN di Francia

CUCINE ECONOMICHE tutte in ghisa maleabile, le più perfette e di notevole risparmio nel consumo del combustibile. Utensili da Cuoina in gette inessidabili

Liscivaie portatili di più grandente Caminetti, Caloriferi, Vasche da bagno, Riscaldatori, Lavabos a fontana, Pompe, Appareochi inodori, Sedili alla turca Orinatoi di tatte le forme. Articoli per souderia, Vasi per insegne, Lettere a Cifre per giardini, ecc.

F. Brandolini, Via Teatri N. 1, UDINE - e STAZIONE PER LA CARNIA

Dirigoral ecolucivamente all'uttloic d'Amnunzi Contrale A. MANZONI e C. UDINE, Via della Posta, 7 — MILANO, Via S. Paolo, 11 — ANCONA, Via XXIX Settembre, 1 — BARI, Via Andrea da Bari, 25 — BEHGAMO, Viale Steriope, 20 — BOLOGNA, Piazza Minghetti, 8 — BRESCIA, Via Umberto I 1 — COMO, Via 5 Giornate, 10 — FIRENZE, Piazza S. Maria Novella, 10 — GENOVA, Piazza Fontane Marose — LIVORNO, Via Vitt. E., 64 — II MA, via di Pietra, 91 — VERONA, Via S. Nicolò, 14 — PARIGI, 14, Rue Perdonnet — BERLINO — FRANCOFORTE s/M — I. N. DRA — VIRINNA — ZUDICO

PREZZO DELLE INSERZIONI: Quarta pagina Cont. 30 la linea e spazie di linea di 7 punti - Terza pagina, dopo la firma del gerente L. 1.50 la linea e sparie di linea di 7 punti - Corpo del giornale L.? - la riga contata.

A**98**6 Per gl epes Numo

Una 1

menio

signo

gnazi

e Sic

Prov

IL PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO

DRA - VIENNA - ZURIGO

(privilegio di poche specialitàl) dalla DIREZIONE DI SANITÀ MILITARE viene somministrato ai nostri MILITARI anche della COLONIA ERITREA e della R. MARINA

L'unico premiato all'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE di MILANO 1906 i col PRIMO PREMIO - DIPLOMA D'ONORE la più alta distinzione accordata alle specialità farmaceutiche.

nella SPOSSATEZZA, prodotta da qualsiasi causa, RINFRANCA e CONSERVA le FORZE

Per evitare facili inganni domandate semplicemente

# LILIUULLI

il sovrano degli aperitivi Specialità della Dttta F.III RAMAZZOTTI - Milano

Casa fondata nel 1815

Grande distilleria a vapore secondo i più perfezionati sistemi Grandiosi magazzini di deposito per l'invecchiamento del Cognac " LA VICTOIRE "

Grand Cognae 1890

Cognac fino Champagne \*\*\* Vieux Cognac

## Oh! SAPONE BANFI

SEMPRE INSUPERABILE

rende la pelle

bianca, morbida

# AMIDO BANFI

(Marca Gallo)

Sempre il migliore del mondo Lucida e conserva

la biancheria

# LUCIDO BANFI

per scarpe e pelli

Reso insuperabile dal 1.º Gennaio

Unito all'amido Glutine mantiene veramente morbide le pelli. Non contiene acquaragia ne acidi.



senza far conducere pubblico il proprio nome

far compere, vendite, affittanzo, ecc., far ricerca di rappresentanti, di personale eco. eco. ed a tale scopo vuol servirsi dell'annunzio, ricorra alla

#### A. MANZONI e C.

Ufficie di pubblicità

La stessa s'incarica di ricevere le offerte e di consegnarle chiuse all'inserzionista, mantenendo il. 24 massimo riserbo.

**《延**翼臺灣臺灣 英東 Il telefono dell'Uffi cio di Pubblicità A Manzoni e C. porta il numero 2-73.



eccellente con ACQUA DI NOCERA-UMBRA

a Sorgente Angelica n

Felice Bisleri - Milano

CALLISTA

UDINE - Via Savorguana, 16 Si reca anche a domicilio

Pianoforti Armonium. PIANO RECLAME DI BERLINO tissimo garantito per 10 anni. Prezzo unico Lire 650, imballato Stazione Firenze. — ARMONIUM RECLAME ASTORIA. Due ginochi e mezzo, 10 registri. Voce robusta, armoniosa, mobile elegante in quer cia. L. 360, imbaliato Stazione Firenza.

Colline Alessandro, FIRENZE, Via dei Servi 9-11



LAMPADE AD ARCO ACCUMULATORI Telefoni - Suonerie IMPIANTI d LUCE FORZA

Giuseppe Ferrari di Eugenio UDINE - Via dei Teatri, N. 6 - UDINE

per corroborare lo stomaco ed eccitare l'appetito.- L. 1.50 cadauno, franco per tutto il

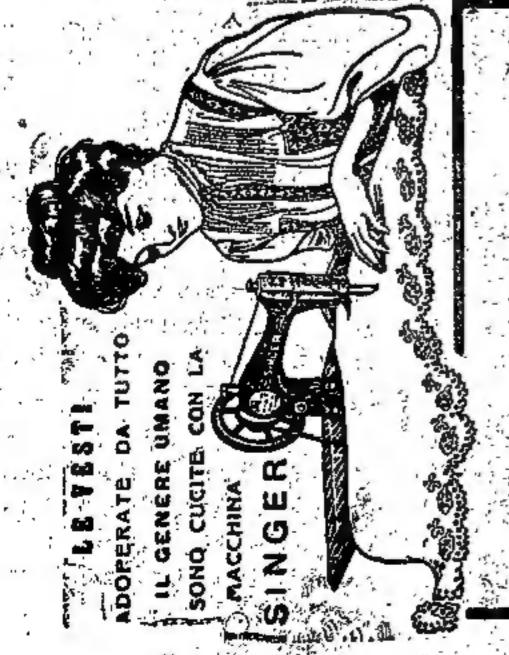



### Mevralgia Emicranie Insonnia

GUARIGIONE CERTA CON LE

olveri KEFOL del Chimico farmacista Bonaccio GINEVRA

La scatola 10 polveri L. 1.50 - Franco per posta L. 1.65,

Deposito per l'Italia: A. MANZON C. Milano, Via S. Paolo, N. 11 - Roma, Yia di Pietra, 91, cd in tutte le principali farmacie.

Esigere espressamente le polveri KEFOL